BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENONE 3.Q. 080 HIS 125/34 Vincenso Joppi

Cemi storici

sul Castello di Zoppola

bldine Seiz-1876

| ·          |     |
|------------|-----|
| •          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| •          |     |
| •          | •   |
|            |     |
|            |     |
| ·          |     |
| •          | • • |
| *. *       | • • |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| A .        |     |
| •          |     |
|            |     |
| ·          |     |
|            |     |
| •          |     |
| · ·        |     |
|            |     |
| ,          |     |
| •          |     |
|            |     |
| •          |     |
|            |     |
| •          |     |
|            |     |
| •          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            | •   |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| •, •       |     |
| •          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| ,          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| •          |     |
| •          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| •          |     |
| ,          | •   |
|            |     |
| <b>1</b> , |     |
|            |     |
| •          |     |
|            |     |
| ,          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| •          |     |
|            |     |
|            |     |
| •          |     |
|            |     |
|            |     |
|            |     |
| •          |     |
| •          | ·   |
|            | Í   |
| •          |     |
| ·          |     |

### . AL CONTE E CAVALIERE

## NICCOLÒ PANCIERA DI ZOPPOLA

NEL GIORNO FELICISSIMO

DELLE NOZZE DI SUA FIGLIA MARIA

COL SIGNOR GIOV. BATTISTA VALVASORI

QUESTE PATRIE MEMORIE

OFFRONO I NIPOTI '

GIROLAMO MARCOLINI

MADDALENA MARCOLINI-TOSCANO.

Castions, agosto 1876.



# CENNI STORICI DEL CASTELLO DI ZOPPOLA

CON

DOCUMENTI.



Giacè la villa di Zoppola nella pianura friulana a mezza via circa tra il Tagliamento e Pordenone.

Essa è ricordata fino dal 1103 (Doc. I°) ed in quell'epoca era abitata da Longobardi e Romani viventi insieme, ognuno secondo le proprie leggi. Sede di antica Pieve, la sua Chiesa parrocchiale cadente per vetustà, venne nel 1297 rifabbricata contribuendovi, per sentenza del suo Diocesano il Vescovo di Concordia, tutte le Chiese filiali (Doc. II°). Nel mezzo del villaggio sorge il Castello di Zoppola, di cui ignorasi l'epoca della fondazione. Indubbiamente esisteva nel secolo XIII ed era infeudato dai Duchi d'Austria Signori di Pordenone ad una nobile famiglia che da esso traeva il nome. Teneva questa la

giurisdizione civile e criminale in Zoppola, Urcenins ed Ovoledo e loro territorî.

Queste ville o Comuni erano rette però fino dal 1300 da un Podestà popolare e da due Giurati. Le multe e condanne appartenevano ai Feudatarî, che rendevano giustizia e mantenevano riparate le mura del Castello ed i ponti (Doc. III°).

Nel silenzio de' nostri cronisti e nella mancanza di documenti, breve riesce la storia del Castello di Zoppola. Nel 1345 il 20 ottobre il signor Marussio di Zoppola vendette il suo Castello a Beachino conte di Porcia (1). Questa invero deve essere stata una vendita fittizia, poichè nel 1360 e 1363, si leggono le investiture feudali di esso Castello, borgo, beni e diritti al nominato Marussio ed altri Consorti di Zoppola, date dai Duchi d'Austria (2).

Verso la metà del secolo xiv la famiglia dei signori di Zoppola si divise in due rami. Uno di essi si estinse in Niccolò nel 1398 e la sua parte del Castello e giurisdizione passò per via di donne

<sup>(1)</sup> Archiv. Monterale.

<sup>(2)</sup> Cod. Dipl. di Pordenone p. 59, 72.

nella nobile famiglia de' signori di Prodolone feudataria del Patriarcato di Aquileja. L'altra metà fu permutata circa alla stessa epoca da Giovanni Francesco di Zoppola coi signori di Valvasone che gli diedero in cambio altri beni. L'antica famiglia di Zoppola trasportatasi in Pordenone, quivi si estinse nel secolo xvi.

I nuovi signori di Zoppola divennero tosto nemici. Per porre termine alle differenze nel 1402 Francesco di Prodolone si offrì di vendere la sua parte di Zoppola alla Chiesa di Aquileja.

La sua offerta non fu accettata, ma gli fu imposto di non venderla ad altri (Doc. IV°).

I signori di Prodolone e di Valvasone feudatarî del Patriarca di Aquileja, non chiesero che a questo l'investitura del nuovo loro acquisto e quello loro la diede (1). I Duchi d'Austria lontani ed occupati in altro o non si avvidero della perdita de' loro antichi diritti. oppure ebbero qualche compenso dalla Chiesa Aquilejese.

Il 27 febbraio 1402 veniva promosso a Pa-

<sup>(1)</sup> Investitura di Zoppola ad Enrico di Valvasone del 3 aprile 1403. Coll. Bini, Arch. Capit. di Udine.

triarca d'Aquileja il Vescovo di Concordia Antonio Panciera di Portogruaro.

Trovò questi il Friuli travagliato da continue guerricciole tra i varî Castellani, e specialmente tra i signori di Prodolone e que' di Valvasone, e sempre per Zoppola. Desideroso il Patriarca di sedare queste differenze, ed in pari tempo bramando creare una posizione alla propria famiglia, decise che i suoi fratelli Niccolò, Natale e Franceschino comperassero il Castello, borgo, fornace, molino, sega ed altri beni di Zoppola colla giurisdizione ed altri diritti annessi. I Prodolone cedettero la loro metà per 3000 ducati d'oro il giorno 11 novembre 1405 ed i Valvasone per 2200 il 15 del detto mese. Il 25 dicembre di quell'anno il Patriarca approvò tale vendita ed investì i suoi fratelli solennemente del nuovo acquisto. I Valvasone pentiti della vendita fatta, mossero lite ai Panciera per ritoglier loro il Castello. Ma non essendo riusciti, unitisi a molti Nobili friulani nemici del Patriarca, tentarono colla forza riprenderlo. Varî anni durarono le ostilità e non cessarono che colla dedizione del Friuli ai Veneziani nel 1420.

Quel Castello andò soggetto a varie riforme. Il Patriarca Antonio eletto Cardinale nel 1411, alcuni anni dopo lo ricostruì in parte e vi fece dipingere la Cappella (Doc. V°).

Ulteriori notabili avvenimenti non avvennero in Zoppola, che rimase ed è tuttora prediletto soggiorno della Nobile famiglia Panciera.

V. J.



#### DOCUMENTI.

I.

1103, 6 ottobre. Zoppola.

Ubaldo e Giovanni q. Azone di Castions di legge longobarda vendono a Sassone ed Alpuino di Zoppola beni e diritti in Castions.

Autogr. Memb. Fontan. Bibl. Marciana, Venezia. Originale.

In nomine domini dei salvatoris amen. Anno ab incarnatione eiusdem nostri redemptoris millesimo centesimo tercio, sexto die intrantis mensis octubris indicione quarta decima. Constat mihi Wbaldo et Johannes germanis..... quondam Azonis de Castelon qui professi sumus ex nacione nostra lege vivere langobardorum ipso namque Wbaldo germano et tutore meo mihi qui supra Johanni consenciente et supra ter confirmante accepissemus nos comuniter sicuti et in presencia testium accepimus a te Saxone et Alpuino de Zaupola argenti denarios bonos viniticorum libras viginti.... tum precii sicut inter nos conventi pro cuntis casis et omnibus rebus quod est domui coltile nostre

vel quicquid habemus et tenemus iuris nostri ad nostram proprietatem in loco et fundo Casteloni vel in eius pertinenciis et territoriis ipsis suprascriptis rebus id sunt tam casis quam molendinum unum cum suis coherentiis cum sediminibus seu terris aratoriis vignis vineis campis pratis pascuis silvis salectis sacionibus rivis ac paludibus piscacionibus venacionibus herbaticum hescaticum tam in montibus quamque in planiciis locis, cultum et incultum divisum et indivisum sortitum et non sortitum, una cum finibus, terminibus, accessionibus et usibus aquarum aquarumque ductibus et cum omni iure adiacenciis earum rerum qualiter superius legitur in instrumentum. Que autem suprascripsimus cuntis casis et omnibus rebus iuris nostri superius dictis una cum accessionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus suis qualiter superius legitur dein ab ac die tibi cui supra Sazoni et Alpuino pro supra scripto precio vendimus tradamus et mancipamus nullis aliis vendita donata mancipata obnunciata vel tradita tibi et facias exinde a presenti die tu et heredes tui aut cui vos dederitis iure proprietario nomine quidquid volueritis sine omni nostra et heredum nostrorum contra dicione. Proinde expondimus atque promittimus nos qui supra germani una cum nostris heredibus tibi cui supra Sazoni et Alpuino tuisque heredibus aut cui vos dederitis iure suprascriptam vendicionem qualiter superius legitur.... Im integrum ab omni homine defensare quem si defendere non potuerimus aut si vobis exinde aliquod per quodvis ingenium subtrahere quesierimus.... in duplum eandem vendiciotimo

nem vobis restituamus sicut pro tempore fuerint meliorata aut valuerint sub extimacione hominum ibidem aut in similem locum. Actum in loco Zaupola in casa ipsius Sazonis. et alkanino falicitus

Signum MM manuum suprascriptorum germanum qui hanc cartam vendicionis scribere rogaverunt et predictum precium.....

Signum MM M manuum Langobardorum rogati testes. Ve ils Acil. et Pasqual et Odolricus. Romani testes. Saracinus et Vitus et Tacianus.

Ego Waltilo notarius scriptor huius carte post tradita complevi.

questo documento, un alcune ovirionti, è ritoritatio dos Pier Silverio Seich, nugli Atti dell'Accordennia di Udine, 1896-97; prag. 219

II.

1298, 21 febbrajo. Portogruaro.

Il Vescovo di Concordia decide che il Comune di Cusano debba aiutare la rifabbrica della Chiesa di Zoppola alla cui Pieve è soggetto.

Da copia antica nella Collez, Joppi.

Anno Domini McClexxxvIII, indictione XI, die VIII exeunte februario, in Portugruario in curia episcopali presentibus presbiteris Carpeneto de Zoupula, Burtulussio Capelano Venerabilis Patris infrascripti, Magistro Johanne de Feltro, Odorico notario de Portugruario atque Benvenuto filio Portulani preconis eiusdem Terre et aliis.

Venerabilis Pater D. Jacobus Dei gratia Concordiensis Episcopus quamdam sententiam tulit in scriptis sic dicens. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti amen. Nos Jacobus Dei gratia Concordiensis Episcopus cognoscentes causam que vertitur inter Plebem de Zoupula tamquam matricem Ecclesiam et Comune de Cusano tamquam subiectos ipsi Plebi de Zoupula super eo quod petebatur a procuratoribus de Zoupula quod cum propter vetustatem nimiam dicte Ecclesie de Zoupula Ecclesia eadem minabatur ruinam Comune de Cusano deberent manum ponere adiutricem, ad quod respondebatur per Comune et homi-

nes quod id minime tenebantur cum quia non consueti erant hoc facere et habebant Ecclesiam quam reparare tempore debito intendebant nec ab hominibus et Comuni de Zoupula subsidium postularent. Verum quia fabrica Ecclesie de Zoupula ad reparacionem ipsius non sufficit et dignum sit ut filis ipsius Ecclesie manum porrigant adiutricem nam onera distributa per plures levius supportantur, sentenciamus et diffinimus in hiis scriptis quod Comune et homines de Cusano ad reparacionem dicte Ecclesie de Zoupula manum porrigant adiutricem eo tamen modo quod Comune et homines de Ovoleto faciunt et hactenus facere consueverunt secundum quod per nos extitit diffinitum et hoc proporcionaliter et secundum plus et minus prout facultates eorum requirunt.

Ego Lancellotus filius q. Philippini de Mantua imp. auct. notarius hiis omnibus interfui et de mandato supra dicti Ven. Patris presens instrumentum confeci et roboravi.

#### III.

1373, 17 maggio. Zoppola.

Contratto per la manutenzione di due ponti nella villa di Zoppola.

Giacomuccio fu Portulano notajo di Valvasone, Arch. Not. Udine.

Anno Domini McCCLXXIII, ind. XI die XVII mensis maij, in alditorio Plebis S. Martini de Zopola, presentibus Petro q. Bertolotti de Castegnone habitante in burgo Zopole, Maistro Pachino barberio q. Tonsii de Curianaonis, Mathia q. Antonii de villa Omanis, Franciscutto naturali q. D. Asquini de Zopola, Bertolumeo q. Durigucii de Urcinici superioris testibus.

D. Henricus q. D. Marusii de Zopola et Nicolusius q. Jacobi Longi de Castegnone convenerunt et fecerunt pactum ad invicem scilicet quod Nicolusius supradictus obligavit se tenere folcitum pontem de burgo Zopole de stelis bonis in aqua et supra aquam de assidibus et pontem de grapo et bregam et sbaram de utroque latere et pontem parvum de molendino quod possit quilibet homo bene secure ire cum persona sua de festivitate Sancti Georii proximi preteriti ad vu annos proximos futuros et ristellum dicti pontis burgi et predictus D. Henricus promisit dare sibi pro suo labore predicto Nicolusio libras parvorum

quatuor et quartas tres frumenti scilicet libram in quolibet festo S. Georii et frumentum in quolibet festo S. Jacobi mensis iulii hinc ad terminum suprascriptum: et dictus Nicolusius teneatur dimittere dictos pontes melioratos in capite dicti termini de quinque soldis veronensium parvorum, promittentes hinc inde habere firmum et ratum sub pena xxv librarum parvorum cum obligacione omnium suorum bonorum mobilium et immobilium presentium et futurorum, qua pena soluta vel non omnia et singula firma perdurent. Et si aliqua ropa (1) esset in pontibus supradictis, quod teneatur actare ropam et teneatur ipse D. Henricus notificare sibi de ropa supradicta et teneatur actare infra tertiam diem postquam sibi denunciaverit et si non actaverit post dictum terminum, teneatur emendare dampnum quod evenerit propter ropam in ponte existentem.

<sup>(1)</sup> Voce barbara che vale rottura.

#### IV.

#### 1402, 17 febbraio. Cividale.

Il Vicario Patriareale accetta di comperare dai Signori di Prodolone la Ioro parte del Castello di Zoppola come feudo della Chiesa d'Aquileja, inibendone la vendita ad altri.

Enrico Preitenreiter Scriba Patr. Arch. Not. Udine.

A. D. 1402, die 17 februarii, x ind., actum in Civ. Austrie in domo nob. Deodati dicti Dorde de Gaubertis de Francia, habitationis Ven. viri D. Jacobi de Arpino Vicarii etc. presentibus Ambrosio de Portu, Jacobo Paliano et Albicino q. Thomaxii de Florentia testibus.

Constitutus in presencia prefati D. Vicarii nobilis Conradus de Prodolono nomine nobilis Francisci de Prodolono fratris sui prefato D. Jacobo Vicario nomine D. Patriarche Aquilegensis, obtulit partem suam Castri Zopule si ipsam emere vult et si non vult emere, quod dictus Franciscus vult de suo meliori providere. Cui Corado dictus D. Jacobus Vicarius respondit nomine et pro parte dicti Francisci fratris sui quod si ipse Ser Franciscus vult vendere ipsi D. Jacobo dicto nomine dictam suam partem dicti Castri ut feudum Ecclesie Aquilegensis, quod libenter vult emere et in casu quod non, quod inhibet et mandat eidem Ser Corado dicto nomine et ipsi Ser Francisco eius fratri sub

pena juris et arbitrii Patriarche Aquilegensis quod dictam suam partem dicti Castri non vendat absque licentia D. Patriarche Aquilegensis: requirentes me Henricum notarium prefati D. Jacobus de premissis et Ser Coradus dicto nomine ut supra premissis conficiam cum consilio sapientum publicum instrumentum.

Ol Patriance era Autorio Caetani. 38 Panciera fu promosso Patrianca il 27 febbraio 1402.

1428, 7 marzo. Udine.

Sentenza di arbitri per la quale Antonio Baietti è obbligato a dipingere la Cappella di Antonio Cardinale di Aquileja coll'aiuto del solo suo figlio, escluso qualsiasi altro pittore (1). Tramme Marco 9. Vonniele

Antonio a Fabris not. Arch. Not. Udine.

Anno Domini MccccxxvIII, ind. VI; die VII mensis marcii, actum Utini in Ecclesia S. Christofori, presentibus M.º Nicolao q. Bulgari, Johanne de Pantianico, M.º Aldrigo sartore de Ungaria testibus et aliis. Ibique Nobilis Ser Federicus de Savorgnano et Ser Jacobus de Fabriano arbitri arbitratores, amicabiles compositores etc. visis auditis et intellectis iuribus et probationibus ipsarnm partium et quod ipse partes dicere et allegare voluerint tamquam oretenus quam in scriptis, delatoque sacramento M.º Antonio pictori Bayetti de Utino de veritate dicenda, Christi nomine invocato a quo eventus recto procedunt iudicia,

(1) Si ritiene che le pitture da eseguirsi da Antonio q. Tomasino Baietti di Udine e dal di lui figlio Niccolò, siano quelle ricordate dal Liruti (Notizie de' Lett. Friul., Vol. I) come ordinate dal Cardinale Antonio Panciera nel suo Castello di Zoppola. — Il pittore veneziano ricordato nel documento è certo Marco q. Daniele che avea contratto società col Baietti.

partibus ipsis presentibus monitis et citatis sentenciaverunt arbitrati fuerunt quod Magister Antonius pictor in pingendo Capellam Patris Domini Antonii de Portugruarii Cardinalis Aquilegensis nullum debeat habere coadiutorem preter quam filium suum et si quis ad dictam picturam faciendam invitatus per dictum Mag. Antonium pinxerit in eadem, quod tunc et eo casu ipse M." Antonius teneatur et obligatus sit ad dandum et solvendum M.º Marco pictori de Veneciis Utini habitanti ducatos boni auri et iusti ponderis decem et ex nunc eundem Mag. Antonium condemnant et condemnatum esse volunt si adiutorem aliquem extraneum circa picturas ipsius Capelle habuerit et si pictorem aliquem extraneum assumere voluerit per coadiutorem ad pingendum dictam Capellam sententiant ex nunc quod dictus Mag. Antonius teneatur et debeat ipsi M.º Marco dare partem ipsius picture et nullum alium preter quam ipsum Mag. Marcum assumere possit in socium, quod si faceret eundem condemnant ut supra. Quam sententiam mandaverunt a partibus ipsis inviolabiliter observare sub pena xxv librarum cuius pene medietas cedat parti observanti et reliqua ipsis arbitris etc. Quam sententiam ipse partés laudaverunt etc.

Udine, Tip. G. Seitz.

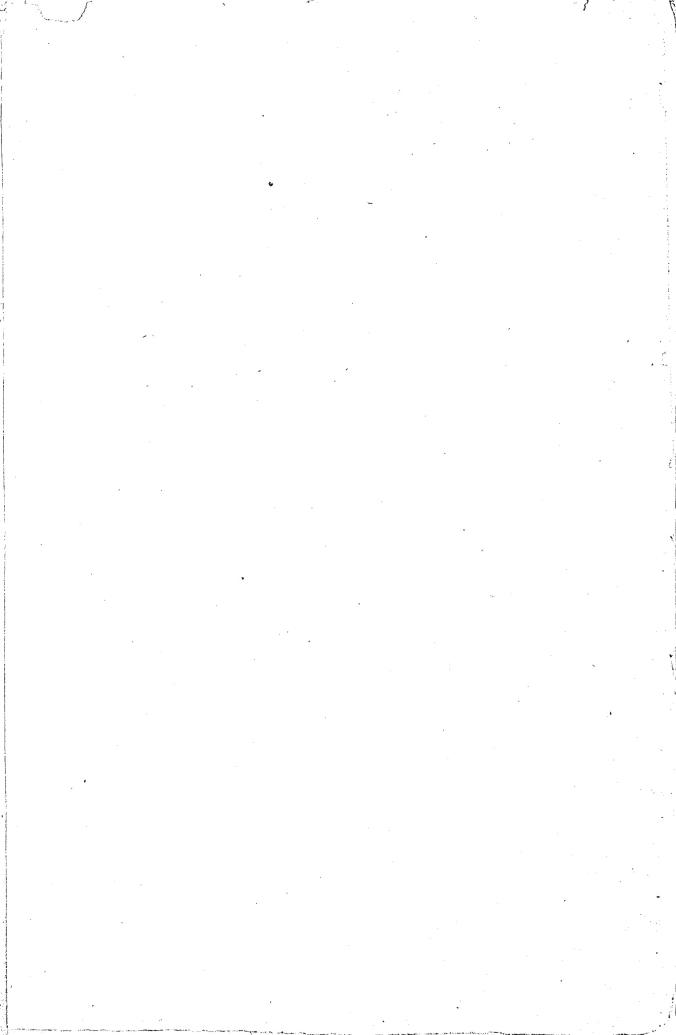

Ab arise

Der Mines.

68998

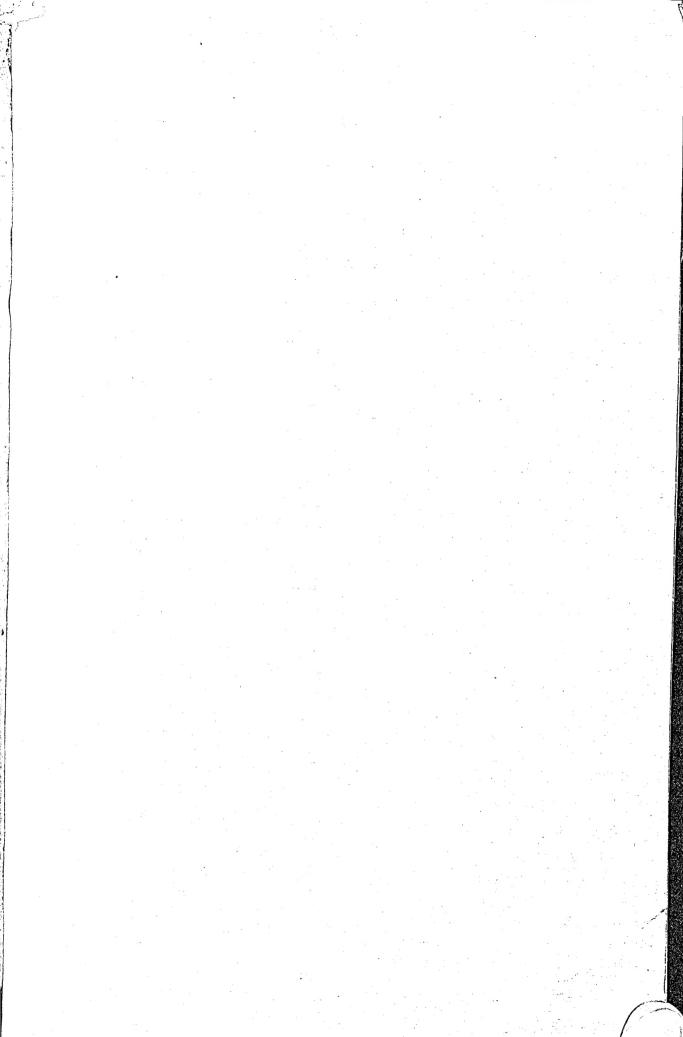